Moshu sel "piro d'Italia" ( 1 stepan Carrola)

## ESERCIIO DI PILIORI venuti da lontano

sizioni di punta e chi incorreg- to Mazzetti, a Italo Greco, a sentare una scelta indicativa dei Zoccoli e Giarrizzo. gibilmente tradizionale, è indub- Giulio Jacopi, a Alfonso Fran- diversi lavori. biamente sintomo di coraggio gipane, a Bruno Caridi, a An- Percio non riteniamo inoppor- ci sono tutti. tura di non incontrare. Di la- le opere. E una immensa ras- Bozzano, Brancaccio, Breddo, drà che è così. sciare indifferenza. Ma lo sco- segna, che comprende le opere Bresciani, Brindisi, Cadorin, drà che è così.

sua tappa.

centini, nel clima che respira- Novecento, dalla tenerezza lom- Corazza, Cornali, Corsi, Cortielrono i grandi dell'antichità e barda di Tosi alla intelligenza lo, Cremona, Cuniolo, Dalla dove la Reggio distrutta dal ter-| solerte e ironica di De Chirico Zorza, Da Milano, De Abate, remoto nel 1908 alza le sue e Savinio, si va dall'astigiano De Amicis, De Angelis, De Barnuove costruzioni, il Giro d'Ita- Manzone alla distensione cro- nardi, De Chirico, De Grada, Del lia ha piantato le tende della matica di Morelli o di Vittori- Bon, De Pisis, D Rocchi, De ni. Vi giuoca la freddezza del Salvo, Rapahel Mafa, Donghi, Lo annunciano i manifesti nel- giovane Pino Ponti, come la Facchinetti, Farina, Fiume, Fraj, le strade e, al posto di Bartali partecipazione quasi romantica Francalancia, Franzosi, Frisla, o di Coppi, si trova il nome di e solitaria di Francalancia. Nes- Friuli, Funi, Furlotti, Galante, Guidi o di Casorati, al posto suno è escluso: dall'oculato Galletti. Gambetti, Gentilini, di Fazio e dei cicli Bottecchia controllo e dall'approfondimen- Giuffrida, Giunni, Grai, Guidi

In provincia si trasmette l'eco gelo Rau, a Filippo Rizzo, han- tuno indicare qui coloro che so- Nè è male che il pubblico attenuata delle esperienze di no unito la loro autorevolezza e no presenti: Ajmone, Aloi, Am- di provincia di veda, li conopunta e quanto è acceso e ru- le loro forze, perche l'avveni- bron, Baldinelli, Baranelli, Bar- sca, impari ad amarli. tilante, quanto è smanceroso o mento non sfuggisse loro e ai tolini, Bassano, Bernasconi, Ber-Reggio Calabria, senza volersemplicemente audace, quanto loro concittadini. | tocchi, Berzoini, Biacco, Biasion, lo. ha così la sua piccola Biennon resta nei binari della tradi- La grande luce del Mediter-Bongiovanni, Bontempi, Borghe-nale. zione, ma il più spesso la ven- raneo invade le sale e illumina se, Bergonzoni, Borra, Bossi, Il lettore legga i nomi e veprire, oggi, quanta gente mo- di tutte le scuole e di tutte le Caffè, Caligiani, Camoigli, Candesta, quanti miti borghesi, quan- tendenze dell'arte italiana. Qui tatore, Capezzuoli, Carena, Carti operai solerti, invada - è il non si fa una scelta di qualità rà, Casorati, Celeghin, Cenni, termine - le sale della mostra, raffinata, ma si tiene conto di Cerrina, Cesetti, Chiancone, è motivo di stupore. | tutti coloro che operano atti- Ciardo, Ciucci, Claus, Codagno-Nel Museo che si intitola alla vamente nel campo della pit- ne, Colacicchi, Collina, Colo-« Magna Grecia », la cui costru- tura. zione è dovuto a Marcello Pia- Vi è rappresentato il primo Consadori, Conti, Conversano,

naro, Lattes, Lazzaro, Levi, Lilloni, Locatelli, Lotti, Maccari, Mafai, Maggi, Mantica, Manzone, Marcucci. Marchio. Margotti. Martina, Marzano, Menzio, Migneco, Milesi, Miluzzo, Monachesi. Montanari. Monti. Montanarini, Morandi, Morelli, Mori, Moro, Motti, Mucchi, Music, Musso. Nascimbene Tallone, Neri, Novati, Oldani, Omiccioli, Pagani. Paolucci. Palazzi, Pellegrini, Peluzzi, Perissinoti. Perotti. Pigato. Pirandello, Pizzirani, Ebe e Tilde Poli, Ponti, Qua-TN SICILIANO, nomo mo-1- per altro verso importanti - to di Morandi alla violenza dei glia, Radice. Rambaldi, Ranno, desto e di acuta intel-emergono i nomi di De Pisis, di giovani come Tettamanti, dal Ravazzi, Rastellini, Ricci, Rizzo, ligenza, morto improv- Tomea, di Borgese. E', tutto gelido estro di Tozzi alla esa- Rodocanachi, Rossi, Rossi, visamente l'anno scorso, sommato, una conquista. Reggio, sperazione dell'ultimo Pirandel-Rusdoni. Saccorotti, Saetti. Slietcui Bagutta decreto un pre-che è in lotta con Catanzaro per lo, dal finto candore di Uselli-ti, Sassu, Savino, Scaini, Scarmio, Marino Bonino, scritto- una faccenda burocratica e di ni alla giola coloristica di Mo- panti; la Schiavi, Seibezzi, Sere vivo e scultore di qualità competenza, per una storia di nachesi, dalla rara robustezza meghini. Severini, Sironi. Sofegregia, ma modesto e non no decentramento e di centralizza- cromatica e morale di Sironi al- fici, Scaventa, Filippi, Spirito, to, ha presentato con un suo zione dei poteri, che risale a le levità di De Pisis, dal giuoco Spilimbergo. Spreafico. Springoscritto sottile il « Giro d'Italia », mezzo secolo fa; improvvisamen- geometrico di Severini alle ri- lo, Stradone, Striccoli. Taccani, che Stefano Calrola ha organiz- te scopre ch'esiste si un'arte cerche di Saetti.

zato e ha trasportato a Reggio, italiana, viva, attiva, corrispon- Non potremmo dire che ci sia tamanti, Togliani, Tomea. Tosi, in faccia allo stretto, sotto la dente alle esigenze intime del- un dimenticatoio. I pittori ita- Tozzi. Treccani, Trentini, Tromprotezione dell'Etna corrusco. l'individuo. llani sono presenti quasi tutti badori. Usellini, Vagnetti Valen-Giungere da tanto lontano Gli uomini migliori di Reggio Le opere sono state selezionate ti, Valinotti, Vagagniloj, Vercon un esercito di pittori, delle Calabria, da Monsignor Moscato, con molta accuratezza e, soprat- nizzi, Verzetti, Viola, Vitale, esperienze più discordanti, chi ad Aurelio Gaipa, a Giuseppe tutto, con un criterio molto Vitali, Vittorini, Viviani, Zamteso a un superamento delle po- Romeo, a Ugo Tropea, a Rober- aperto, perchè si tratta di pre- pieri. Gigliotti. Zanini, Zanutto,

Guttuso, Guzzi, Jeker, Labo, La-

Per un più; o per un meno,

MINO CALORO